



959.

Thirt. Just. Tuo



est of

# EPISTOLA PASTORALES

## CLERUM ET POPULUM

DIOECESIS

#### LARINENSIS



NEAPOLI ex vanni typographeo mdccclix



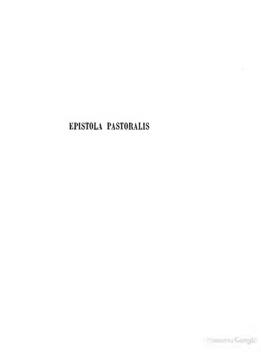

# FRANCISCUS GIAMPAOLO

SACRAE THEOLOGIAE DOCTOR

ANTISTES JAM ECCLESIAE CAPUTAQUENSIS ET VALLENSIS NUNC MISERATIONE DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA LARINENSIS DIOECESIS EPISCOPUS ATOUR

AURORAE BARO.

VENERABILIBUS FRATRIBUS, ET DILECTIS IN CHRISTO FILIIS, CAPITOLO, PAROCHIS, UTRIQUE CLERO, OPTIMATIBUS, ET TOTIUS DIOECESIS POPULO,

Pacem et salutem in Domino, ac Spiritus Sancti Gratias et Consolationes.

Dum ego, Divinae Misericordiae potentissimo auxilio fidenter suaviterque fretus în gubernan-dam mili concreditam Caputaquensem et Vallensem Ecclesiam, vires et animi mei potentias consumebam; et per plares annos nihil, quod poteram, in hac excolenda vinea Domini omittebam, ut dignos aeternae vilae fruetus produxissel: voz ab altis exorta ad aliam regendam. Ecclesiam me vocat, novum onus imponit, et illa, quibus dilecto et amantissimo Gregi obstriugebar, vincula dulcis-

### FRANCESCO GLAMPAOLO

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA
VESCOVO GIA\* DELLA CHIESA DI CAPACCIO E VALLO
ORA PER MISERICORDIA DI DIO E PER GRAZIA
DELL'APOSTOLICA SEDE
VESCOVO DELLA DIOCESI DI LARINO
E
R

BARONE DI URURI,

AI VENERABILI FRATELLI E FIGLI IN CRISTO DILETTI,
CAPITOLO, PARROCHI, UNO ED ALTRO CLERO,
SIGNORI E POPOLO DELL'INTERA DIOCESI.

Pace e salute nel Signore, e le Grazie e Consolazioni dello Spirito Santo.

Mentre io, confidentemente e dolcemente appoggiato nel validissimo soccorso della Misericordia Divina, logorava le forze e le potenze dell'anino mio nel governo della Chiesa di Capaccio e Vallo a me affidata; e mentre per lo spazio di più anni, nulla, per quanto poteva, intralasciava nel coltivare questa vigna del Signore, affinchè prodotti avesse degni frutti di eterna vita: una voce surta dall'alto mi chiama al reggimento di un'altra Chiesa, di un peso novello mi carica, e spezza quei olcissimi legami, con che al earo e dilettissimo Gregge io

sima abrumpit. Virtutum inops, et conscius infirmitalis meae, exoptans polius in vitae privatae
silentio Omnipotenti Deo inservire, qui tamen voluit me ad non leves labores a primis juventutis
meae temporibus vocare; ad inopinatum translationis meae nuntium expavi, et anceps fui. At cum
revolverem hoc Regis nostri consilium a Pastorum Principe acceptum et sancitum esse, animi
mei trepidalionem expellebam; quia factum erat
opus a Domino, qui in namu sua cor Regis habens, illud, quocumque voluerit, inclinat; factum
erat opus a Domino, qui per os sui in terris Vicarii venerabilia voluntatis suae secreta aperit
et pandit.

Et nunc, cum divellor a vobis, Filii (hoc nomine liccat mihi adhue vos appellare) Dilectissimi Filii Diocecsis Caputaquensis et Vallensis, quae verba, qui animi mei sensus erunt? Ignoscite, quaeso, mih, si formidandis meis muneribus non bene satisfecerim; ignoscite si omnibus necessitatibus vestris non aple providerim: non voluntas defuit, defuit ingenium, defuere vires. At mihi Deus testis est, quod nullum abnui laborem ad era avvinto. Privo qual sono di virtù, e consapevole della debolezza mia, anelando piuttosto servire nella quiete di vita privata a quel Dio Onnipotente, il quale non pertanto volle me chiamare a gravi fatiche sin da' primi tempi della mia giovinezza; all'inaspettato avviso del mio traslatamento tremai, ed irresoluto mi stetti. Ma ripensando che questa determinazione del nostro Monarca era stata accolta e confermata dal Principe de' Pastori, bandiva il timore dell'animo mio: dappoichè l'opera era stata fatta da Dio, il quale, tenendo nella sua mano il cuore del Re, là dove a Lui piace, lo inclina; era stata fatta da Dio, il quale per bocca del suo Vicario in terra manifesta e svela i venerandi arcani del suo volere.

Ed ora che son tolto a voi, o Figli (siami concesso di chiamarvi ancora con questo nome), Figli Carissimi della Diocesi di Capaccio
e Vallo, quali saranno le parole, quali i sentimenti dell'animo mio? Del! perdonatemi so io
non abbia bene adempito i miei formidabili
doveri, se non abbia acconciamente provveduto
a tutte le vostre necessità: non mancò la volontà; l'ingegno mancò, mancarono le forze.
Ma Dio mi è testimone, che non risnarmiai fa-

vestram spiritualem felicitatem obtinendam. A vobis discedo, charissimi; sed semper, quoad vixero, vestrae benevolentiae, amoris, docilitatis memor ero. Prope viginti annos sanctae Pastoralis visitationis beneficium exoptastis, cum Pastorem vestrum taudem, mira animi lactitia, et inenarrabilis gandii inter lacrymas, excepistis: nec montium asperitas, nec praeruptae viae me deterruerunt : vestros centum et unum pene omnes vidi pagos et oppida, animarum viginti quatuor millia in christianac fidei Sacramento confirmavi; Dominus e coelo Spiritum suum Paraclitum emisit, corda purissima in conspectu suo creavil, et hujus terrae facies renovata fuit. Oh quoties cum Propheta ad Dominum meum clamavi: Visitasti terram, et inebriasti eam; multiplicasti locupletare eam (1)! Oh quoties, tot mirabilia videns, cum Evangelista dixi: Deus visitavit plebem suam (2)! Oh suavis memoria! Sed quid addam? Quae didicistis implete; quae audistis facite: utinam cum Doctore Gentium adjungere possem: Quae vidistis in

<sup>(1)</sup> Ps. LXIV. 9, (2) Luc. VII.

tica pel conseguimento della vostra spirituale felicità. Io da voi mi allontano, o Dilettissimi; ma sin che mi basterà la vita, mi ricorderò della vostra affezione, docilità ed amore. Egli è quasi venti anni che sospiraste il beneficio della Santa Pastorale Visita, quando alla fine accoglieste il vostro Pastore con meravigliosa allegrezza di animo, e tra le lagrime d'indescrivibile gioja: nè l'asprezza de' monti, nè le scabrose vie mi sbigottirono: quasi tutti vidi i vostri cento ed un paese e villaggio, amministrai a ventiquattromila anime il Sacramento della Confermazione; il Signore dal eielo mandò il sno Spirito consolatore, creò cuori purissimi al cospetto suo, e rinnovellata si vide la faecia di questa terra. Oh quante volte eselamai al mio Signore eol Profeta: Tu visitasti questa contrada, in la rendesti ebbra con le ine grazie, l'arricchisti coi tuoi tesori abbondanti! Quante volte, riguardando tante ammirevoli cose, ripetei con l' Evangelista: Iddio è stato che visitò questo popolo suo! Dolce rimembranza! Ed ora che aggiungerò? Adempite quel che avete appreso; mettete in opera quel ehe avete ascoltato: oli fosse in piacer di Dio che potessi aggiungere col Dottore delle Genti: Quelle cose

ute, haec agite (1)! Dominum timete; mandata ejus custodite; eloquia ejus diligite, quae super mel sunt dulcia, quae auro et argento sunt praetiosiora; quaerite Deum , consolationes quaerite . quae vobis Sancta Mater Ecclesia prachet, et inrenietis animabus vestris illam, quam mundus dare non potest, pacem, et multitudinem possidebitis dulcedinum illarum, quas omnibus diligentibus et timentibus se Dominus promisit, Accipite haec extrema monita, ultimam meam benedictionem accipite, quae vobis, dilectissimi, lacrymando et intimo cordis mei affectu, impertior. Valete, dileclissimi, valete, Sacerdotes omnes valete, qui mei adjutores fuistis in animarum salutem procurandam, in Templorum Dei nitorem promovendum, in virtutes fovendas, in vitiis extirpandis, in adolescentium Clericorum educationem rectam consequendam. Valete, venerabiles Vallensis Collegii Patres, qui sub titulo SS. Redemptoris vos nuncupalis: amoris vestri erga me argumenta luculentissima cordi meo semper infixa erunt, nec unquam commendare desinam vos, qui prae oculis Divum Alphonsum habentes, animarum zelo succensi, quotannis quaedam hujus Dioecesis oppida

<sup>(1)</sup> Ad Phil. IV. 9.

che vedeste in me, quelle mettete in pratica! Temete il Signore, osservate i comandamenti suoi; amate le sue parole, che sono dolei più del mele, che più sono preziose dell'oro e dell'argento; correte appresso a Dio, correte appresso alle consolazioni che vi offre la Santa Madre Chiesa, e ritroverete per le anime vostre quella pace che il mondo non può dare, e godrete l'abbondanza di quelle soavità, ehe il Signore promise a tutti coloro che l'amano e temono. Ricevete questi ultimi avvertimenti, ricevete questa ultima benedizione, ehe a voi, dilettissimi, tra le lagrime e con tutto l'affetto del euore io concedo. Addio, dilettissimi, addio. Addio, Sacerdoti tutti che mi coadjuvaste nel progurare la salute delle anime, nel promuovere il decoro del Tempio di Dio, nel favorire le virtù, nell'estirpare i vizii, nel raggiungere la regolare educazione de'giovani Chieriei, Addio, venerabili Padri del SS. Redentore del Collegio di Vallo: saranno sempre nel mio euore impressi i chiarissimi segni della vostra affezione verso di me: io non finirò mai di levare a ciclo voi, che, seguendo i vestigii di S. Alfonso, infiammati dallo zelo delle anime, in ogni anno girate taluni paesi di questa Diocesi

cum vestris sacris missionibus peragratis, Testis ego fui mutationum, quas Excelsi dextera post labores vestros operavit : innumerabiles vidi pene homines pio gemitu conscientiam suam expiantes, e vitiorum coeno ad virtutis viam properantes, et ad Ecclesiae Sacramenta reverenter accedentes. Vale, Mons Mariae sacer, tu qui veluti splendidissimus pharus in hujus Dioecesis finibus cacumen tuum attollis! Peregrinantium piorum vota, suspiria , lacrymae et poenitentiae Dioceesim totam coelestium benedictionum plenitudine impleant, et ab ea divinae iracundiae flagella indesinenter avertant. Salve, Mons benedicte, et mihi nimis amabilis! Saepe ad te oculos meos manusque levavi, unde mihi auxilium veniret a Domino, et interdum angelicis in saneta tua solitudine affectus fui deliciis, gaudioque tam pleno, tam ineundo, tam dulci, quod verbis explicare nequaquam possum, et adline sentio.

At eum nimis cordis mei effusionem prodamerga antiquos filios, qui equidem animi mei possessionem habebant; vos forsitan conqueremini, me serius ad vos convertere sermonem, et eordis mei

con le vostre sacre missioni. Io fui testimone dei mutamenti dalla destra dell'Eccelso operati dopo le fatiche vostre: vidi quasi innumerevol turba di uomini, che con pietosi gemiti espiavano la loro coscienza, dal fango dei vizii nella via della virtù s'incamminavano, e con riverenza ricevevano i Sacramenti della Chiesa. Addio, Monte sacro a Maria, o tu che simile a faro splendidissimo alzi le tue cime nei confini di questa Diocesi! I voti, i sospiri, le lacrime e le penitenze de' divoti pellegrini ricolmino la Diocesi tutta di ogni benedizione e grazia del Ciclo, e tengano da essa lontani continuamente i flagelli dell'ira divina. Io ti saluto, o Monte benedetto, e a me troppo caro! Spesso a te sollevai gli occhi e le mani per ottenere ajuto da Dio, e a quando a quando nella santa solitudine tua ripieno fui di angeliche delizie, e di una gioja così abbondante, così cara, così soave, che a parole spiegare mai non posso, e ancora io sento.

Ma nel mentre che io troppo sfogo l'effusione del mio cuore verso gli antichi figli, che veramente l'animo mio si possedevano, voi forse lamenterete, che troppo tardi a voi rivolgo la parola, e i sentimenti del mio cuore manifesto,

seusus vobis adaperire, novi filii Larinensis Dioecesis. Non est tamen, cur miremini: scitis enim veniam daudam esse agricolae, qui in novi agri culturam suscipiendam . vix illum deserit . qui aliquandiu sudores laboresque suos primos habuit, neque mentem neque oculos ab illo avertere valet. Vestri nunc sunt mene dilectionis sensus, vestrae animi mei curae, et desideria cordis mei vestra, Dilectissimi, quorum animas laetanter aspicio, sicut agricola aliam respicit vineam, prius ab aliis foecundatam. Etenim me plurimum erexerunt pastorales sollicitudines, quas optimi Praesules Decessores mei in sibi concrediti gregis regimine praetulerunt, et Ecclesiae Lavinensis lumen et decus auxerunt, Valde me laetificat fidei puritas, religionis amor, morum integritas, pietatis studium, et electissimae christianae virtules, quae vos, dilectissimi, exornant. Multa bona et jucunda de vobis nunciala mihi fuere, neque magna laudabilisque ad vos mihi deerit opinio. Ac proiule cum Apostolo Paulo libenter dico, quod veniens ad vos, in abundantia benedictionis Evangelii Christi veniam (1). Veniam ad vos,

<sup>(1)</sup> Ad Rom. XV. 29.

Figli novelli della Diocesi di Larino. Non accade però che voi vi maravigliate: dappoichè sapete meritarsi compatimento l'agricoltore, che nell'intraprendere la coltura di un campo novello, a mala pena quello abbandona, che per più tempo si ebbe i suoi primi sudori e le fatiche, nè sa da esso discostare l'animo e gli occhì. Ora sono vostri i sentimenti del mio amore. vostre le sollecitudini dell' animo mio, e vostri i desiderii del cuore, o Dilettissimi, le cui anime con lieta fronte rimiro, come l'agricoltore quell' altra vigna riguarda, che prima fu dagli altri fecondata. Imperocchè molto mi sollevarono le pastorali cure, per cui gli ottimi Vescovi miei predecessori si segnalarono nel governo del gregge loro affidato, ed anmentarono il lustro e'l decoro della Chiesa di Larino, Molto mi rallegra la purezza della fede, l'amor della religione, l'integrità del costume, il fervore della pietà, e tutte quelle sceltissime cristiane virtù che adornano voi, dilettissimi, Molte buone e care cose mi furono dette di voi. nè men grande e sodisfacente sarà l'opinione che di voi porterò. Laonde con piacere vi dico con Paolo Apostolo, che venendo a voi, verrò nella pienezza delle benedizioni del divino E-

et in simplicitate sermonis vos obsecrabor, at Domino fideliter serviatis, ut vos opere et veritate diligatis, ut unlli malum pro malo reddotis, ut inquiratis pacem, ut in mansuetudine animas vestras servetis, ut modestia vestra nota sit omnibus hominibus, ut corpora vestra in sauctificatione et puritate possideatis, ut labiis vestris Domini landem annuntietis, ut in cordis sinceritate enm amando hupocrisis vitimm effugiatis, ac in simplicitate animi Deum quaeratis, ut fides vestra sit semper riva, spes firma, charitas plena et fractuosa, ut bona temporalia requirentes, non amittatis acterna; et hoc nnum a Domino petatis, illud requiratis, ut in ejus Domo onnibus dicbus vitae vestrae inhabitantes, in Coelo voluptates aeternas, quae omne hominis desiderium superant, tandem teneutis.

Verum ut imprimis omnianad Dei gloriam augondam, et animarum salutem promovendum in tota Larinessi Dioecesi prospere dirigantur, a Vobis, Venerabiles Fratres, Dignitates, et Canonici Cathedralis Ecclesiae, adjuturum in Domino plurimum confido. Vos mei consiliorii eritis in arduis negovanaelo. Verrò a voi, e con semplicità di parole vi esorterò caldamente, che al Signore con fedeltà serviate, che vi amiate co' fatti e con verità, che non rendiate ad alcuno male per male, che richiediate la pace, che serbiate nella mansuetudine le anime vostre, che a tutti sia conta la modestia vostra, che puri e santi sieno i corpi vostri, che annunciate con le vostre labbra le lodi del Signore, che amando Lui con sincerità di cuore schiviate il vizio dell' ipoerisia, e Dio cerchiate nella semplicità dello spirito, che la vostra fede sia sempre viva, forte la speranza, abbondante ed operosa la carità, che procurando i temporali beni non perdiate di vista gli eterni; e che questo solo da Dio dimandiate, questo sospiriate, che, dimorando nella Casa del Signore in tutt'i giorni della vostra vita, possediate alla fine in cielo le eterne delizie, che avanzano ogni umano desiderio.

Ma perchè sulle prime tutto sia felicemente diretto ad accrescere la gloria di Dio, e a promuovere la salute delle anime nella intera Diocesi Larinese; molto nel Signore confido di essere ajutato da Voi, Venerabili Fratelli, Dignità e Canonici della Chiesa Cattedrale. Voi mi

tiis, quae ad sauctam Ecclesiae mihi commissae administrationem spectabunt. Rectum et sapieus indicium vestrum erit, quippe qui doctrina, pietatute, et prudentia polletis. Oh qualis erit reliqui Cleri vitae fulgor et sanctimonia, si in vos oculos levantes totius Dioecesis Sacerdotes, vos videbuut, qui ut iis ecclesiastico gradu praestatis, ita ctiam virtutum spleudore praeclariores nobilioresque estis! Vos interea pie psallite Deo nostro in restris quotidianis canticis, fundite ad Dominum fervidas preces, inter vestibulum et altare plorate, ut coelestes benedictiones super populum descendant, et divinae gratiae me adjurent ad recte sancteque Dioecesim milii concreditam regendam et gubernandam, Quantum mihi desit scio: at in Domino tota reposita est spes mea; et sic non confundar in aelermum.

Vestram etiam posco opem, vestraque consilia exposco, animarum Pastores, Parochi universae Larinensis Dioecesis; nimisque felix ero, si vos videro qui gregem vestrum verbo, exemplo, Sacra-

consiglierete nei difficili affari, che riguarderauno l'amministrazione santa della Chiesa a me confidata. Diritti e savii saranno gli avvisi vostri, come di quelli che per dottrina, pietà c prudenza vi segnalate. Oh quale del rimanente Clero sarà la santità della vita e lo splendore, se i Sacerdoti dell' intera Dioccsi, rivolgendo sopra di voi gli occhi, rimireranno voi, che siccome li avanzate nel grado ecclesiastico, così ancora più chiari e più nobili siete pel fulgore delle virtù! Voi frattanto devotamente alzate la vostra voce al nostro Dio ne' cantici giornalieri, fervidamente pregate il Signore, tra 'I vestibolo e l'altare piangete, affinchè scendano sul popolo le benedizioni del Cielo, e le divine grazie me confortino per rettamente e sautamente regolare e governare la Diocesi, che mi viene affidata. So io quante grandi cose mi manchino: ma la speranza mia è tutta nel Signore riposta, e così non sarò mai confuso in eterno.

Domando ancora il vostro ajuto, ed instantemente imploro i consigli vostri, Pastori delle anime, Parrochi di tutta la Diocesi Larinese; e troppo mi reputerò fortunato, se vedrò voi, che pascoliate il vostro gregge con la parola, con mentis, et vigili enstodia pascatis. Pascite igitur verbo gregem vestrum, jugiter elamate, quasi tuba vocem exaltate, in omni patientia et doctrina alios arguite, obsecrate alios, alios increpate, Horrenda vitiorum lues in christianum populum exundat, et magna ae lacrymabilis habetur animarum pernicies, quando vox Pastorum tacuit, et cum ipsi fidelium animis christianae doctrinae semina inserere negligentes, ignem in se divinae charitatis extinxerunt, Onoeirca vobis illa flammantia Augustini verba inscribo: Excitate in vobis amorem, fratres .... si amatis Deum, rapite omnes ad amorem Dei.... rapite quos potestis, hortando, rogando.... cum mansuetudine, cum benignitate rapite ad amorem: et vos amate Christum, arripite, adducite, attrabite quos potestis (1). Et eum sensus et eogitatio hominis in malum prona sint ab adolescentia sna, parvulos praesertim, amabiles parvulos, ea benignissima charitate excipite, qua Christus eos amplexabatnr, neque a se arceri unt divelli patiebatur. Semina pietatis, istis tenellis Ecclesiae filiis insita,

l'escmpio, co' Sacramenti, c con vigilanti cure. Pascolate adunque il gregge vostro con la parola, gridate incessantemente, alzate cometromba la voce, riprendete questi, pregate efficacemente quelli, ed altri sgridate con ogni pazienza c dottrina. Un'orrenda contagione di vizii ribocca nel popolo cristiano, e grande e laerimevole rovina di anime si ha, allorchè de' Pastori la voce si tacque, e quando nel trascurare d'inserire negli animi de' fedeli i sensi della eristiana dottrina, spensero dentro di sè il fuoco del divino amore. E però rivolgo a voi le infocate parole di Agostino : Risvegliate dentro di voi la carità, o Fratelli ; se amate Dio, tutti trasportate all'amore di Dio; trasportatene quanti ne potete con l'esortazioni, con la pazienza, con le preghiere; trasportateli all' amore con dolcezza, con benignità : e voi amate Cristo ; quante anime potete, recate, conducete, attirate all'amore di Cristo. E perchè i sentimenti ed i pensieri dell' uomo sono inchinevoli al male sin dall'adolescenza. accoglicte segnatamente i fanciullini, i cari fanciullini, con quell' affettuosissima carità, eon che Cristo se li stringeva al seno, nè comportava che allontanati fossero o tolti da Lui. I semi di pietà inscriti in quei teneri figliolini delfructus dabunt virtutis et honestatis, et in uberrimaın segetem in dies excrescent. Pascite gregem vestrum exemplo; nam si vitae ratio cum sermone non consentiat, erit sermo vester velut aeris sonitus aut cymbali timuitus. Neque est dubitandum, quin ad informandos populi mores plus valeant, quae per oculos ingeruntur, exempla, quam quae aures percellunt verba; nimirum ad virtutis semitam dociles volentesque adducunt verba; exempla vero quodammodo pertrahunt vel invitos ac reluctautes, Pascite Sacramentis gregem vestrum, Virtus, praestantia, et divina Sacramentorum efficacia sita robis explanata fidelibus. Sacramenta sunt septem solidae columnae, quae in ara Crucis Dominus aedificavit, ut in ea Catholica fulciretur Ecclesia. Sacramenta sunt illi fluvii de paradisi fonte, hoc est de Christi latere manantes, qui totam terram irrigare, et mundum cunctis possunt purgare erroribus. In Deo anima vestra exultabit, cum filios vestros videbitis sitientes ad aquae salutaris fontes venire, ac se voluptatis et dulcedinis

la Chiesa produrranno frutti di virtù e di onestà, e si vedranno sempre più erescere in copiosissima messe. Pascolate con l'esempio il vostro gregge; dappoiché, se il tenore della vita non risponderà al parlare, sarà il vostro linguaggio come il suono dell'aria o lo squillo del cembalo. Non è punto da dubitarsi che più valgono a formare i eostumi degli uomini gli esempii ehe s' insinuano per la via degli occhi, che non già le parole che colpiscono gli oreechi: mettono, è vero, le parole sulla strada della virtù i docili e volenterosi, ma gli esempii traggono in certo modo per forza anche i renitenti ed ostinati. Pascolate il vostro gregge coi Sacramenti. Spiegate a' fedeli il valore, l'eccellenza e la divina efficacia de' Sacramenti. Sono i Saeramenti quelle sette ferme colonne, che il Signore formò nell'altare della Croce, a sostegno della Cattolica Chiesa, Sono i Sacramenti quei fiumi, che, sgorgando dal fonte di paradiso, qual si fu il fianco di Cristo, possono tutta inaffiare la terra, e di ogni errore nettare il mondo. L'anima vostra esalterà nel Signore, quando vedrete i figli vostri correre sitibondi alle fontane di salutevole aequa, ed inebriarsi di quel torrente di voluttà e doleczza, ehe il no-

torrente inebriare, quans se timentibus et amantibus Dominus noster abscondit. Quae major laetitia Parocho esse poterit, quam filios snos in Christo charissimos inspicere, qui Tabernacula sancta devote circumdantes . Anactorum esca . omne delectamentum in se habente, se frequenter enutriunt; qui dignos poenitentiae fructus faciunt; qui gratiam Domini justificantem et reconciliantem appetunt; qui dirino aestuautes amore piacque devotionis affectu, per viaut gradiuntur aeternae salntis, et felicitatis supernae? Vigili custodia gregem vestram pascite, Fratres, Nulla sit uecessitas, si adegerit, nullus casus adversus, unlla animarum inopia, quibus studiose non consulatis. Animas quippe Deo fideles servate, praevaricantes corrigite, in benedictione Domini conjugia inite, pupillos et pauperes sublevate, recreate infirmos, morti proximos juvate, et extrema eorum suspiria excipite; diffundite pacem, vitia extirpate, bonos mores religiosasque virtutes onnes promovele : decorem et nitorem Templi Dei diliqite, quotidianam visitationem SS. Sacramenti insinnate; et tandem singulari studio in fidelibus

stro Dio riserbò a coloro che il temono ed amano. Quale allegrezza maggiore potrà avere un Parroco, quanto il guardare i figli suoi carissimi in Cristo, i quali, attorniando con divozione i Tabernacoli santi, spesso si cibano del Pane degli Angeli che ogni diletto in sè conticne, i quali operano degni frutti di penitenza, i quali desiderano la grazia del Signore ehe giustifica e perdona, i quali, bruciando di divino amore e di affetto di santa pietà, eamminano per la strada dell'eterna salute e della felicità sempiterna? Pascolate, o Fratelli, con vigile custodia il vostro gregge. Non siavi necessità per aceidente, niuna sinistra eosa, non bisogno di anime, cui eon sollecitudine non provvediate. Mantenete adunque le anime a Dio fedeli, eorreggete le prevaricanti, celebrate i matrimonii nella benedizione del Signore, soceorrete i pupilli e i miserabili, confortate gl'infermi, assistete coloro che sono vicini a morte, ed accogliete gli ultimi loro sospiri; diffondete la pace, estirpate i vizii, promovete gl'intemerati costumi ed ogni virtù religiosa; amate il rispetto e la politezza del Tempio di Dio, raccomandate la giornaliera visita del SS. Sacramento, ed in fine con particolar eura caldeggiate ne' vo-

vestris fovete erga Beatam Virginem devotionem, ex qua verus Dei timor, sanctaque morum integritas procedit: unde , Felix , ait S. Alphonsus , Felix ille Parochus, qui suas oves ferventes tenet erga devotionem SS, Mariae! Nihil tamen boni consequi in commisso vobis grege poteritis; inanes erunt omnes in illo pascendo labores restri, misi in meditatione et oratione vestrum exardescat cor a Deo inflammatum. Magnam requirit sapientiam ars animarum regiminis, et haec a Domino postulanda est, dicente S. Jacobo Apostolo: Si quis vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat; et dabitur ei (1). Clamate igitur quotidie: Da milii, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam. Mitte illam de coelis sanctis tuis, et a sede magnitudinis tuae, ut mecum sit, et mecum laboret (2). Orate pro vobis, pro populo orate; genuflectite, ingemiscite ad Salvatoris nostri pedes, Æternum Genitorem iisdem rogate verbis, quibus post supremam Coenam Filius suus utebatur: Pater Sancte, serva cos in nomine tuo, quos dedisti mihi (3). Petite a Majestate Divina, ne unus sit, qui de populo vestro reprobus efficiatur: Nemo pereat ex eis, quos dedisti mihi. (1) 1. 5. (2) Sap. IX. 4 et 10. (3) Joan. XVII. 11.

stri fedeli la divozione verso la Beata Vergine, da eui nasce il vero timore di Dio, e la santità del costume : onde, Felice, eselama S. Alfonso, Felice quel Parroco, che tiene le sue pecorelle calde nella diriccione verso Maria Santissima! Ma nessun bene potrete ottenere nel vostro gregge, inutili saranno nel pascolarlo tutte le fatiche vostre, se il vostro cuore non sarà inealorito da Dio nella meditazione e nella preghiera, L'arte del governo delle anime abbisogna di somma sapienza, ehe dal Signore si chiegga, al dirediS. Giacomo Apostolo: Se alcuno di voi è bisognoso di sapieuza, la cerchi a Dio, che dà a tutti abbondautemente, e nol rimprovererà, e gli sarà concessa. Gridate adunque in ogni giorno: Dammi, o Signore, quella savienza che assiste al tuo trono. Tu la manda dai santi tuoi cieli,e dalla residenza di tua grandezza, affinchè essa sia meco, e futichi con me, Per voi pregate, pregate pel popolo; prostratevi, gemete a piedi del nostro Salvatore, supplieate l'Eterno Padre con quelle parole medesime, di elie dopo l'ultima cena il Figliuolo suo si serviva: Padre Santo, custodisci nel nome tuo quelli che hai a me consegnato. Dimandate dalla Divina Maestà, che neppur uno si trovi nel mezzo del popol vostro che reprobo divenga: Non perisca alcuno di coTempus crit denique, in quo vos, officiis vestris peractis, laborum vestrorum mercedem accipietis. Cum apparuerit, ait S. Petrus, Princeps Pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae coronam (1). Multa dixi vobis, venerandi Fratres, quia adhue auribus meis quasi tubam ereba Pii IX Pontificis nostri resonare audio, qui omnibus compertum esse affirmabat « quomodo cum marimo rei sacrae el publicae damno mores omnino prolabantur, et christiana lazetur disciplina, et religionis cultus convellutur, et vita omnia in populos invehautur, si Parochivel proprium officium agere nesciant, vei illud exercere negligant (2). »

Vos , Confessarii, jugem date operam ut proprium munus naviler rectoque impleatis. Quanta diligentia, quanta veneratione et sauctitate obeundum sit officium restrum, ex co elucel, quod Apostolis Christus hanc non commiserit facultatem , nisi facta prius Sancti Spiritus communicatione: Accipite Spiritum Sanctum: quod in cujustibel Sacerdois ordinatione servat Ecclesia. Hine bene moratus debet esse Confessarius , non solum ut

<sup>(1)</sup> S. Pet. V. 4. (2) Ep. Ea. Cum nuper die 20 Jan. 1858.

loro che mi consegnasti. Giungerà tempo alla fine, in cui voi, hene compiuti i vostri doveri, otterrete il premio delle fatiche vostre. Quando, dice S. Pictro, apparirà il Principe de Pastori, riceverete corona incorruttibile di gloria. Molte cose vi ho detto, Venerabili Fratelli, perchè ancora sento come tromba risonare agli orecchi le parole del nostro Pontefice Pio IX, il quale afterma va essere a tutti noto « come col massimo danno delle sacre e pubbliche cose i costumi del tutto si rilascino, e la cristiana disciplina rallentisi, e il culto della religione si schianti, e i vizii tutti s'introducano no'popoli, se i Parrochi o non sappiano fare il proprio dovere, o trascurino di esercitarlo. »

Voi, Confessori, adoperatevi continuamente nell'adempiere il proprio dovere con tutta accortezza e rettitudine.Con qual diligenza,con quanta venerazione e santità debba compiersi l'officio vostro, chiaramente si scorge da quello,che Cristo non ebbe affidata talefacoltà agli Apostoli, se non prima di aver fatta la communicazione dello Spirito Santo: Ricevete lo Spirito Santo: il che conserva la Chiesa nella ordinazione di ciascun Sacerdote. Quindi il Confessore dev'essere ben costumato, non solo affinchè non oltraggi lo Spiritui gratiae contumeliam non faciat (1), sed etiam ut aliorum vitia arguere valeat. Ostende, ajebat S. Bernardus, ostende prius opere factibile esse quod suadeas, et appareat suasibile esse auod doces (2). Nec docere alios Confessarius potest sine legis et fidei scientia, quae ei etiam valde necessaria est, ut dubia solvere, consilia praebere, et recte viveudi normam, atque in virtutibus proficiendi regulas tradere possit. Bonos mores et scientiam comitetur prudentia talis, ut utrumque scopulum nimii rigoris et nimiae benianitatis Confessarius declinet, Patrem illum poenitentes appellant, ideoque tamquam in Christo Filii paterno corde excipiantur: eorum est medicus, et ideo vulnera accurate curentur: eorum est doctor, ac proinde scite edoceautur, ne statim absoluti facillime relabantur, et formidine peccati semota ad infernum demittantur, His necessariis ornati virtutibus, Fratres, Omnipotentem Deum exorate non modo, ut ab iis qui se vobis sistunt, auferatur cor lapideum, et det cor contritum et humiliatum; verum etiam ut ponat verba sna in ore vestro, jugiterque vos liberet a periculis, quae in ministerio vobis commisso haberi possint.

<sup>(1)</sup> Ep. ad Haebr. X. 29.

<sup>(2)</sup> Ep. 201.

Spirito di grazia,ma ancora perchè sia valevole a rimproverare i vizii degli altri. Mostra prima, diceva S. Bernardo, mostra con l'opera essere facile a farsi quello che tu vuoi persuadere, ed apparirà essere persuadevole quello che tu insegni. Nè può ad altri insegnare il Confessore senza la scienza della legge e della fede, la quale pure necessariissima gli è a sviluppare i dubbii, somministrar consigli, e dare regole di ben vivere e profittare nelle virtù. I costumi santi e la scienza debbono essere accompagnati da tale prudenza, che si schivi il doppio scoglio del soverchio rigore e dell'eccessiva condiscendenza. I penitenti Padre lo chiamano,e però con paterno cuore si accolgano come Figli in Cristo: è il loro medico, e ben se ne sanino le ferite; è il loro dottore, e però s'istruiscano convenevolmente per timore che assoluti con precipitanza non ricadano troppo facilmente,e tolto il timore della colpa si precipitino all' inferno. Fregiati, o Fratelli, di tali necessarie virtù, pregate l'Onnipotente Dio non solo che ammollisca il cuore di quelli che vi si presentano,e lo renda umiliato e contrito, ma ben ancheche ponga le parole sue sulle labbra vostre, e sempre vi preservi da'pericoli, che nell'affidatovi ministero incontrar si possono.

Nec parvum nec leve est auxilium, quod a Vobis spero, Divini Verbi Praecones. Animarum zelo dueti, vobis curae sit populum ehristianum simpliciter et graviter alloqui de revelatis fidei et morum veritatibus, de vitiis atque virtutibus, et de salutis via a Christo Jesu parata. Nemo ostentaudae doctrinae turpi causa munere hoe sanctissimo fungatur ita, ut sui ipsius potius quam Jesu Christi praedicatorem esse videatur. Egregius praedicator Paulus non in sublimitate sermonis, non in persuasibilibus sapientiae humanae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis Christi Evangelium amuntiabat (1). Illa vere sacra, vere nobilis eloquentia est, quae a Sacris Litteris pctita, usi sunt in homiliis suis Sancti Ecclesiae Patres. Saepe non deest, qui ob thesauri inscitiam absconditi Litterarum Sacrarum, excelsam Evangelii simplicitatem erubescit, sermonesque suos eo contexere studet inani profanae eloquentiae apparatu, eo exquisito vocabulorum delectu, ut fere nullam exhibeat fidelis populi eruditionem. Quaerite, Verbi Dei Praecoues, cum S, Hieronimo quaerite audientium non plausus, sed lacrymas et suspiria: lacrymae auditorum laudes vestrae

<sup>(1)</sup> Ex 1 Cor. 1. 17. II. 1, et 4.

L'ajuto, che mi spero da Voi, Predicatori della Parola di Dio, non è di minor conto, nè men leggiero. Spinti dallo zelo delle anime, favellate al popolo cristiano con semplicità e decoro delle verità rivelate intorno alla fede ed a' costumi, de'vizii e delle virtù, e della via della salvezza insegnata da Gesù Cristo. Niuno vi sia, che escrciti un officio tanto santo pel vituperevole motivo di fare spaccio di scienza, sì che sembri essere piuttosto predicatore di sè medesimo, che di Gesù Cristo. L'egregio predicatore Paolo annuneiava il divino Evangelo non con sublimità di ragionamento, ma con semplicità, non nelle persuasive dell'umana sapienza, ma nella manifestazione di spirito e di virtù. L'eloquenza veramente sacra, veramente nobile, è quella, di che, desunta dalle Sante Lettere, i Padri della Chiesa si servirono. Spesso si trova chi per l'ignoranza del tesoro che serbano le Lettere Sacre, vergognasi della pellegrina semplicità del Vangelo, e s'industria comporre i sermoni suoi con tal vano apparecchio di eloquenza profana, con tale affettata ricerca di parole, che niuna utilità ne vicue al popolo cristiano. Predicatori della Divina Parola, dai vostri ascoltatori cercate con S. Girolamo, non gli applausi,ma le lacrime e i sospiri; le lacrime degli

sint. Si auditores prurientes auribus detestatur Apostolus; praedicans, qui illis placere studebit,
reprehensibilis est, et omni censura dignus. Prius
oratio, deinde sermo, ait Chrysostomus. Prius
quam exerat proferentem linguam, ad Deum
levet animam sitientem, ut eructet quod biberit,
vel quod impleverit, fundat, Augustinus inquit.
Oh quam recte pius temporum nostrorum scribebat auctor! Animarum zelus musa est, quae sacram debet inflammare eloquentiam.

Sollicitudinem meam vos quoque sublevale, quotquot dignitate sacerdotali fulgetis. Attendite ne color optimus mutetur, ne aurum templi obscuretur, ne lapides sanctuarii dispersi, virtutis formam amittant, imo perfectiorem adhuc acquirere virtutem salagide. Sic infirmitati mea maximo eritis adjumento. Id autem nunquam obtinere polero, si officia vestra diligenter non explebitis. Non latet vos, quomodo mundi esse debent qui vasa Domini deferunt, quomodo immaculati quos idoneos fecit Deus novi Testamenti ministros; idioque cum ad Altaris Domini mensam acceditis, animas vestras prneparale, conscientiam discutite,

ascoltutori formino la vostra lode. Se l'Apostolo vitupera coloro che anuano essere titillati nell'orecchio; un predicatore, che si brigherà di piacere a costoro, non è degno mai di lode. Prima Crazione, e poi il sermone, dice il Grisostomo. Prima che esca la parola, si sollevi l'anima sitibonda a Dio, affinchè cavi fuori quel che bevee, e gli altri ne riempia, S. Agostino dice. Oh come bene seriveva un devoto autore de' giorni nostril Lo zelo delle anime è la musa, che deve infiammare la sacra eloquenza.

Sollevate la mia sollecitudine voi ancora, quanti risplendete adorni della sacerdotale dignità. Badate che l' ottimo colore non si muti, che l'oro del tempio non si oscuri, che le pietre del santuario disperse non perdano la forma della virtù, anzi ingegnatevi di rendere sempre più la vostra virtù perfetta. Così sarete di grandissimo ajuto alla mia debolezza. Ma ciò non potrò mai conseguire, se non adempirete con ditigenza ; vostri doveri. Voi sapete, come debbono essere puri coloro che portano i vasi del Signore, come immacolati quelli che Iddio rese idonci ministri del Testamento novello: e però, quando vi accostate alla mensa dell'Altare del Signore, apparecchiate le vostre anime, esaminate la co-

cor vestrum interrogate. Nemo sit qui non se probet, antequam de illo divino pane edat, et de calice hauriat. Salvator noster dilectus inter lilia pascitur, et purissimi cordis lilia in vos invenire cupit. Quo non oportet esse puriorem, ait Chrysostomus (1), tali fruentem sacrificio, quo solari radio non splendidiorem manum carnem hane dividentem, os quod igne spirituali repletur, linguam quae tremendo nimis sanguine rubescit? Nec sufficit conscientiae puritas: neccssarius est etiam fervidissimus devotionis affectus, quo utiliter et fructuose divina mysteria peragantur. Non solum enim, inquit S. Basilius (2), horrendam conditionem habet, qui inquinamento carnis et spiritus indigne accedit, accedens autem fit reus corporis et sanguinis Domini; sed etiam qui otiose et inutiliter manducat et bibit, propterea quod non per memoriam Domini nostri Jesu Christi, qui pro nobis mortuus est, et resurrexit, manducat et bibit. Sed haud parum erit Sacerdotibus profectus quotidianus ille debitus Psalmodiae rite solutus pro eorum cordis munditia et spiritus fervore. Idcoque in persolvendo Divino officio totam adhibite diligentiam, ut mens animusque adsit, et cor ad Do-

<sup>(1)</sup> Hom. 59 ad pop. Ant. (2) Lib. I de bapt. c. 3.

scienza, il vostro cuore interrogate, Ognuno si provi, prima di nutrirsi di quel pane divino, e di bere al calice. L'amabile nostro Salvatore pascola tra gigli, e desidera trovare in voi i gigli di un cuore purissimo. Di che non dovrà essere più puro, dice S. Girolamo, chi partecipa di un tal sacrificio? di qual raggio solare più risplendente quella mano che divide questa carne, quella bocca che si riempie di questo fuoco spirituale, quella lingua che di questo sì tremendo sanque rosseggia? Nè la purità di coscienza basta: è necessario ancora un caldissimo senso di divozione, con che i divini misteri sicno compiuti con utilità e profitto, Imperciocchè, dice S. Basilio. non solo si trova in un orribile stato quei che con immondezza di carne e di spirito indegnamente si accosta, ed accostandosi reo si fa del corpo e del sanque del Signore : ma quegli ancora che mangia e beve senza vantaggio ed utile, perchè non mangia e non beve in memoria del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto e risorto per noi. Ma non poco profittevole sarà a' Sacerdoti la quotidiana recita de'Salmi con cuore puro e spirito fervoroso. Recitando adunque il Divino Officio, adoperate ogni diligenza, affinchè ben si applichi la mente e l'animo, ed il cuore con divoto

minum suum pio affectu loquatur. Attendat animus, dum orat lingua, aut ad verba, quae explanatam habent impressionem, aut ad verborum sententiam, aut ad Deum, et rem quae oratur (1). Sed quia animus hominis, sicut folium quod vento rapitur, facile ab attentione dimovetur, in oratione vigilate, et Dominus vos docebit devote orare, et ipse labia vestra aperiet, et os vestrum Domini laudes annuntiabit. Utinam ab Ecclesia pestis illa procul sit improborum Sacerdotum, qui eo impietatis devenerunt, ut despicientes Domini sanctuarium, sine modestia et gravitate, cum frontis audacia, et per caeremoniarum rituumque injuriam, et Sacrificiorum celeritatem, plebem scandalizant, et Deum inhonorant! Sanquis ovium quas illi ad ruinam ducunt, ad Deum clamabit, et sanguinem earum, quae perierunt, de manu illorum Deus iratus requiret. Vostamen, Fratres, laborate sicut boni milites Christi, bene implete ministerium quod accepistis, per sanctitatem vestram omnes fideles ad Deum trahite, estote in habitu, in incessu, in sermone graves, in omnibus exhibete vosmetipsos tamquam Dei ministros, in multa patientia, in charitate non ficta, sobrii, pu-

<sup>(1)</sup> Chrys. Hom. 79 ad pop. Ant.

affetto parli al suo Signore. Attenda l'animo. mentre prega la lingua, o alle parole le quali hanno una distinta significazione, o al sentimento delle parole, o a Dio, o alle cose per cui si prega. E perchè l'animo dell'uomo, come foglia trasportata dal vento, sviasi facilmente dall' attenzione, vegliate nella preghiera, e'l Signore v' insegnerà a piamente pregare. Egli aprirà le vostre labbra, e annuncierà la vostra bocca le lodi del Signore. Oh fosse in piacer di Dio che lungi sia dalla Chiesa quella peste d'iniqui Sacerdoti, i quali giunsero a tale empietà, che disprezzando il santuario del Signore, senza modestia e decoro, con fronte audace, per la trascuratezza delle ccrimonie e de'riti, e per la precipitanza de' Sacrificii, scandalizzano il popolo, e disonorano Dio! Il sangue delle pecorelle, che menano essi a rovina, griderà innanzi a Dio; e Dio sdegnato ripeterà dalle loro mani il sangue di quelle che son perite. Voi frattanto, o Fratelli, faticate come buoni soldati di Cristo, compite bene il ministero che avete riccvuto, tirate tutt' i fedeli a Dio con la vostra santa vita, siate gravi nell' abito, nel cammino, nella favella, mostratevi in tutto quali ministri di Dio, con molta pazienza e verace carità, sodici, benigni, humiles, misericordes, modesti, exemplum bonorum operum praebentes, nemiui dantes ullam offensionem, ul non viuperetur ministerium nostrum, et christianus populus in amore divino roboretur. Cum multa sintanimarum pericula, necessitates non paucae, lataque nimis via quae ad corruptionem ducit; dignis ministris, magua in Deum et proximum charitate ferveutibus, vinea Domin indiget.

Hinc principale levamen pastoralis officii, et ulcis mea spes, tu cris, Seminarii Larinensis devola Juventus. Mentem vestram divinis humanisque litteris excolite, Dilectissimi mei; mores vestros ad pietatem informate. Matrem errorum omnium i-gmorantiam esse Ecclesia clamat. Ignorantia, verba Concilii sunt (1), mater cunctorum errorum maxime in sacerdotibus Dei vitanda est, qui docendi officium in populo susceperunt. Sanctitatem maxime in clericis Ecclesia Dei requirit; nam Nihil est, quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, quam corum vita et exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt: cum enim a rebus saceuli in altiorem sublati locum conspiciuntur, in eos tanquam

<sup>(1)</sup> Tol, IV. Can. 25.

brii, casti, amorevoli, umili, miscricordiosi, modesti, dando esempii di opere buone, niuno non offendendo, affinchè il ministero nostro non sia vituperato e'l popolo eristiano si raffermi nel divino amore. Essendo molti i pericoli delle amine, molti i biosgni, e troppo larga la strada che porta alla corruzione; la vigna del Signore abbisogna di ministri degni, e caldi di grande carità verso Dio ed il prossimo.

E però, o pia Gioventù del Seminario Larinese, sarai tu il primo sollievo del pastorale officio, e la soave speranza mia. Coltivate la vostra mente con le divine ed umane lettere. Dilettissimi mici; regolate i vostri costumi ginsta le norme della pietà. Grida la Chiesa essere l'ignoranza madre di ogni errore. Sono queste parole del Concilio: L' ignoranza, madre di tutti gli errori , sematamente deve cansarsi da' Sacerdoli. i quali si addossarono il dovere di far da maestri al popolo. La Chiesa di Dio richiede soprattutto ne' Chieriei la santità; imperocchè Non ri è cosa, che maggiormente infervori gli altri alla pietà ed al culto di Dio, quanto l'esempio e la vita di coloro , che si applicarono al divino ministero : dappoichè , vedendosi essi trasportati dalle cose del secolo in luogo più emineute.

speculam, reliqui oculos conjiciunt, ex iisque sumunt, quod imitentur (1). Ut scientia et sanctitate vos , dilectissimi Juvenes , polleatis , saepe ego vos adero, inter vos frequenter rersabor : singnlos inspicere, et unius enjusque vitam, ingenium, studia, mores nosse suave meum semper officium erit. Si vos, uti in Demino confido, lande doctrinae , ac victutum ornatu , et ecclesiastico spiritu spectatos invenero; nihil milii dubium erit vos sacris ordinibus decorare. At si, quod Deus avertat, ab iis non declinate, quae Clevicis vetita, et quae Clericos negnaquam decent, non ego vos, sed sapientissimae Saerorum Canonum praescriptiones, a ministerio dirino rejiciunt. Semper ego illorum memor ero Pii IX Summi Pontificis nostri dolentium verborum: « Quam gravem culpam committat, quantum Ecclesiae dumnum inferat, et quam districtum, ac plane tremendum Christo Domino rationem reddere debeat, qui indignos Sacris Ordinibus initiare non pavet (2). »

Vos etiam, Regulares Viri qui in Coenobiis vitam agitis, unultam mihi afferetis opem, adjutores mihi eritis in dominicae vineae cultura. Quantum

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. Ses. XII. de Reform.

<sup>(2)</sup> Enc. Cum nuper 20 Jan. 1858.

gli altri gettano gli occhi sopra di essi, come su di uno specchio, e da essi traggono cagion d' imitarli. lo spesso sarò con voi, in mezzo a voi con frequenza mi aggirerò, affinchè, Giovani dilettissimi, siate pieni di scienza e di santità: sarà sempre mio dolce ufficio veder ciascuno; conoscere di tutti la vita, l'ingegno, gli studii, i costumi. Se, come spero nel Signore, vi ritroverò commendevoli per la dottrina, per l'ornamento delle virtù, e per lo spirito ecclesiastico; non avrò dubbio alcuno insignirvi degli ordini sacri. Ma, se voi, il che tenga lontano Iddio, non ischivate tutto ciò che a' Cherici è proibito, e ad essi non si convienc; non io, ma i sapientissimi provvedimenti de'Sacri Canoni, vi ributtano dal divino ministero. lo non dimenticherò mai le dolorose parole del nostro Sommo Pontefice Pio IX: « Di che grave colpa si renda reo, e che grande danno arrechi alla Chiesa, e quanto rigoroso e tremendissimo conto debba rendere a Cristo Signore, chiunque non teme conferire gli Ordini Saeri agl'indegni. »

Voi ancora, o Regolari che ne' Monasteri vivete, molto ajuto mi arrecherete, faticherete con me nella coltura della vigna del Signore. Dichiarò il S. Sinodo di Trento che grande splendore e ex monasteriis pie institutis, et recte administratis, in Ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur, Saucta Tridentina Synodus declaravit (1). Vos igitur, Veneraudi Fratres, ad regulae, quam professi estis, praescriptum, vilam componentes, et illustria Patrum vestrorum vestigia sectantes, assiduis precibus, vilae incontaminatue exemplis, rerbo et labore vestro majorem Dei nostri gloriam, et ovium mihi commendatarum salutem quaerere, propagare, et augere studiosissime contendatis.

Venient hace bona tam desiderabilia nobis, si orationes vestrae, sicut inceusum, in conspectu Dorationes vestraes, sicut inceusum, in conspectu Dorationi ascendant, Virgiues Deo sacrae, quae in duobus Larimensis Diocecsis Oppidis Ordinis SS. Redemptoris Regulam profitemini. Memores santeae vocationis, qua vos Deus vocavit, sursum semper corda vestra labelte ad coelestia, ite de victate in virtutem, suavem Christi diffundite odorem. Praecipnum erit erga Vos pastoralis meae sollicitudinis et charitatis studium, ut sauctae sitis, sauctiterque viventes, super Diocecsim universam Domini Misericordius affluenter attrahere stradusis. Mean mune primam specialem accipite benedictionem, Filiae in Christo dilectissimae, et

<sup>(1)</sup> Sess, XXV. c. 1,

rantaggio si derivi nella Chiesa di Dio da' Monasteri devotamente stabiliti e santamente amministrati. Voi dunque, Vencrandi Fratelli, modellando la vita sulla regola da voi professata, e calcando le illustri orme de' Padri vostri, vi sforzerete con orazioni continue, con esempii di vita illibata, con la parola e con le vostre fatielle, ricercare, promuovere, ed accrescere la maggior gloria del nostro Dio, e la salute del gregge che mi fu confidato.

Conseguiremo noi questi beni tanto desiderati, se le pregliere vostre, come incenso, inanazi a Dio s'innalacranno, Vergini consecrate al Signore, le quali professate la Regola dell'Ordine del SS. Redentore in due paesi della Diocesi di Larino. Ricordevoli della vocazione santa, con che il Signore vi chiamò, levate sempre in alto i vostri cuori verso le celesti cose, di virtù in virta camminate, diffondete il seave odore di Cristo. Sarà verso di voi singolare la sollecitudine della pastorale mia cura e carità, a filinelè siate sante, e, vivendo santamente, vingegniate attirare in abbondanza le Misericordie del Signore sopra la Diocesi tutta. Ricevete ora la mia

quotidie commemorationem facite vestri Patris et Pastoris, qui a communibus et peculiaribus orationibus vestris exposcit, ut se gregemque suum, divina adjuvante gratia, salvare possit.

Filii omues Larinensis Dioecesis, venite, et vestri, quamquam indigni et immeriti , Pastoris et Patris, vocem andite. Unum, unum necessarium est, et praeter illud omnia vanitas in mundo, vanitas et afflictio spiritus: Salvare animam suam! Magnum negotium, pro quo Dei Fitius non dubitavit durissimae passioni semetipsum tradere, et crucis dolorosissimum subire tormentum! Satagite ergo, Filii charissimi, ex toto corde tatisque viribus vestris satagite, ut salutem animae vestrae certam reddatis. Quid vobis prodesset, si mundum universum lucremini, animae vero vestrae detrimentum faciatis? Exhibete Deo adorationem debitam . Nomen eins sanctificate, reannm eius in corde vestro suscitate, voluntatem eins fideliter exequimini, ut animae vestrae numquam a lege ejus divina secedant. Luce Domini illuminati, mundi tenebras fugite; doctrina coclesti eruditi, dulcissima Dei mandata ditigenter servate, et come in Cristo, ed ogni giorno ricordatevi del vostro Padre e Pastore, il quale si attende dalle vostre orazioni communi e private, che con l'ajuto di Dio valga a salvare sè ed il gregge suo.

Figli tutti della Diocesi di Larino, venite, e sentite la voce del vostro, quantunque indegno ed immeritevole, Pastore e Padre. Una cosa, una sola cosa è necessaria, e fuori di essa tutto è vanità nel mondo, vanità ed afflizione di spirito: Salvare l'anima sua! Importante affare, per cui il Figliuolo di Dio non ebbe riteguo dare sè stesso a passione crudelissima, e soffrire il dolorosissimo tormento di croce! Adoperatevi dunque, carissimi Figli, con tutto il cuore, e con tutte le vostre forze adoperatevi ad assicurare la salvezza dell' anima vostra. Che vi gioverebbe guadagnare tutto il mondo, procurando poi la rovina della vostra anima? Adorate convenevolmente il Signore, santificate il Nome suo, risvegliate il suo regno nel cuore vostro, adempite fedelmente la sua volontà, affinchè mai dalla legge sua divina le anime vostre non si allontanino. Illustrati della luce del Signore, fuggite le tenebre del mondo ; istruiti della dottrina del cielo, osservate esattamente i comandamenti carissimi di Dio, e camminate

ram Domino gressus restros dirigite, ut animum vestram salvare valeatis. Jesu Christi Salvatoris nostri Erangelium custodite, Ecclesiae Sueramenta poscite, consolationes ineffabiles et gratias multiplices Secrosunctae Beligionis polite: hace hacrefitas vestra in terris, et tandem gloriae acternae merces robis reposita in coelis.

Magistratus, Optimates, et quotquot plebi christianae sanquinis nobilitate, ingenii virtute, iliquitate officii, et divitiarum copia praestatis; antecellite etiam omnibus vitae sanctimonia, et pietatis exemplo. Talis est conditio vestra, ut unum verbum, umm consilium, si nequam et perversum sil, maquorum esse possel causa seelerum; si reclum et laudabile, multarum origo et fons virtutum. Quid, charissimi, quid nobilitas, quid ingenium, quid pecunia, quid honores et dignitates sine animi vere religiosi fundamento, valent? Ille profecto nobilis est, ille sapiens, ille dires, ille valde honorandus, qui generosarum actionum, scientiae salutaris, misericordiae operum, et probitatis sensuum lucentia specimina praebet, Estote, dilectissimi, justi, pudici, devoti: ita erit etiam

nel cospetto del Signore, affinchè possiate salvare l'anima vostra. Pregiate l'Evangelo del nostro Salvatore Gesù Cristo, chiedete i Sacramenti della Chiesa, domandate le ineffabili consolazioni e le svariate grazie della Religione sacrosanta: è questa la vostra credità sulla terra, questo alla fine è il premio che vi sta apparecchiato ne' cicli.

Magistrati, Gentilnomini, e quanti la cristiana plebe sopravvanzate per nobiltà di sangue. per valore d'ingegno, per la sublimità dell' officio, e per l'abbondanza delle riechezze; siate anclie superiori a tutti nella rettitudine della vita e nell'esempio della pietà. Si è questa la vostra condizione, che una parola, un consiglio, ove sia empio e perverso, potrebbe essere causa di grandi delitti; ove giusto e lodevole, origine e fonte di molte virtù. A che giova, o Carissimi, la nobiltà, a che l'ingegno, a che il danaro, a che gli onori e le dignità, senza il fondamento di un animo veramente religioso? Colui è veramente nobile, savio, ricco, degno di ogni stima, che dà pruove chiarissime di generose azioni, di salutevole scienza, di opere misericordiose, e di sentimenti probi. Siate, Dilettissimi, giusti, onesti, pii : tale pure sarà la plebe,

plebs, quae a Vobis bene vivendi expetit exempla. Ad Vos Spiritus Sancti verba: Judicium durissimum his, qui praesunt, fiet (1).

Patresfamilias, et Matres, considerate diligenter piquum a Deo acceptum, depositum vobis a Domino commissum. Cavete ne filiorum vestrorum educationem negligatis. Mundus positus est in maligno, ideoque filiorum innocentiam servate, et ab omni periculo illos provide secernite. Vos. qui primi eorum pastores esse debetis, docete illos sanctae fidei rudimenta, et christiana symbola; virtutis amorem et vitiorum horrorem inspirate : tempore opportuno eos corrigite delinquentes, non ex ira et furore, sed patienter et paterne, ut vos timeant, et amare non cessent. Sic agendo filii vestri proficient sicut aetate, ita et sapientia apud Deum et homines, et memoria vestra semper in benedictione erit. Poscite a Deo filios, sed ut rirtuosi sint: quid vobis prodesset si vitiorum operibus vitae vestrae dies afflixerint? Utilius est mori sine filiis, quam relinquere filios impios (2).

<sup>(1)</sup> Sap. VI. 6.

<sup>(2)</sup> Eccli. XVI. 4.

che dimanda da Voi l'esempio di viver bene. Sono a Voi dirette le parole dello Spirito Santo: Un giudizio rigorosissimo si farà di coloro, i quali sovrastano.

Padri di famiglia, e Madri, seriamente pensate al pegno che da Dio riceveste, al deposito che dal Signore vi fu confidato. Non trascurate l'educazione de' figli vostri. Il mondo è riboccante di malignità; e però mantenete ne' figli l'innocenza, e con accortezza allontanateli da ogni pericolo. Voi, che dovete essere i primi loro pastori, insegnate ad essi i santi rudimenti della fede, e i misteri cristiani; inspirate ad essi l'amore della virtù e l'odio de' vizii; correggeteli a tempo, se mancano, non con ira e sdegno, ma con pazienza e con animo paterno, affinchè vi temano e vi amino sempre, Facendo così, i figli vostri si avanzeranno e negli anni e nella sapienza innanzi a Dio ed agli uomini, e la memoria vostra sarà continuamente benedetta. Domandate i figli, ma che sieno virtuosi : a che vi gioverebbe, se col vizioso operare cospergessero di afflizione i giorni della vostra vita? Mette più conto il morire senza figliuoli, che lasciarne de' cattivi.

Et Vos., Filii, parentes vestros dique honorate, obedite eis fideliter, diligite eos ex corde, nolite unquam eos vel etiam leviter contristare, eos in necessitatibus juvate, per totam vitam vestram grati manete de tot acceptis beneficiis, de tot sollicitudinibus et curis continuis, quas praestiterunt Vobis. Commendate etiam illos Deo piis orationibus, ut vivant sani, et salutem aeternam consequantur. Cum vero obierint, obsecrationes fundite, sacrificia sancta pro eorum animabus offerre curate, ut lucem perpetuam coelorum, quae maximum et desiderabilissimum bonum est . Dominus Jesus Christus, Rex gloriae, donet eis. Vitam lougiorem, jucundam posteritatem, et Dei benedictiones Spiritus Sanctus filiis erga parentes suos devotis promittit (1).

Vos., qui Conjugii statum amplexati estis, in conspectu Domini incessauter ambulate. Viri, diligere nxores, sicut Salvator Ecclesiam suam dilexit, vestrum officium est: vestram, Uxores, subditas viris vestris esse. Vobis invicem parcite, invicem vos tolerate, patienter sustinete. Cruces, quas in conjugio invenietis, vos coelo dignos efficient, si eas porture sciveritis. In numdo viventes,

<sup>(1)</sup> Ex Eccli, 81.

E voi, Figli, onorate bene i vostri genitori, ubbidite ad essi con fedeltà, amateli di cuore, non vogliate dare loro aneo il minimo dispiacere, soccorreteli ne'bisogni, siate grati in tutta la vostra vita di tanti beneficii ricevuti, di tante premure e continui pensieri che si presero per voi. Raccomandateli anche a Dio con divote preghiere, affinchè sieno sani, ed ottengano l' eterna salvezza. Quando poi sarano morti, ricorrete alle orazioni, fate offrire per le loro anime i sacrificii santi, affinchè il Signore Gesù Cristo, Re della gloria, ad essi conceda l'eterna luce dei cieli, che è il più grande e il più desiderevole dei beni. Lo Spirito Santo promette a' figli, che sono teneri de' loro genitori, una vita lunga, una lieta posterità, e le benedizioni di Dio.

Voi, che nello stato del matrimonio vivete, camminate sempre nella presenza del Signore. È vostro dovere, o mariti, amare le mogli, cone il Salvatore amò la sua Chiesa: vostro dovere si è, o mogli, l'essere riverenti a' mariti vostri. Perdonatevi a vicenda, a vicenda sopportatevi, soffrite con pazienza. Le croci, che avrete, vi meriteranno il cielo, se saprete sostenerle. Vivendo voinel mondo, non vi attaceate co'euonolite cordibus vestris adhaerere mundo: Praeterit enim figura hujus mundi (1).

Christianae Virgines et Puellae, non vos sacculi hujus blandimenta, non vos terrae falsa gaudia seducant. Si placere vultis, Deo placere studete: non enim quam homines mirantur et commendant, illa probala est, sed quam Deus commendat et laudat. Fallax gratia, et vana est pulchritudo: mulier timens Dominum, illa laudabitur (2).

Orphani, Pupilli, Viduac, et calamitatibus subjecti, meditamini, quod in Regnum Filii Dei intrant omnes, qui per tribulationes procedant, et vere Jesu discipuli sunt, qui crucem suam post Salvatorem bajulare non despiciuut. Si nune Deus vobis porrigit spinas, accipieis postea praetiossimas rosas; quoniam in Erangelio legitur: Plorabitis et flebitis vos, mundus antem gaudebit: vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium (3). Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam; quoniam ipsorum est regnum coelorum (4).

(1) 1 ad Cor. VII. 31. (2) Prov. XXXI. 30. (5) Joan. XVI. 20. (1) Mat. V. 5 et 10. ri al mondo: Imperocchè la scena di questo mon do passa.

Vergini cristiane e Donzelle, non vi lasciate sedurre dalle lusinghe del secolo, nè dalle apparenti contentezze della terra. Se volete piacere, ingegnatevi piacere a Dio: dappoichè non è degna di encomio colei che gliu omini ammirano e commendano, ma bensì colei che Dio commenda e loda. Fallace è l' avveuenza, e vana è la bellà: la donna che teme il Signore sarà quella che arrà lode.

Orfani, Pupilli, Vedove, e sventurati, riflettete che mettono piede nel Regno del Figliuolo
di Dio tutti che soffrono tribolazioni, e sono
veri discepoli di Gesù quelli che appresso a Lui
portano la croce. Se Iddio ora vi porge le spine, riceverete in appresso rose preziosissime;
perchè si legge nell' Evangelo: Piangerete e gemerete voi, il moulo poi goderà: voi sarete in tristezza, ma la vostra tristezza si cangerà in gaudio. Beati coloro che piangono, perchè arano
consolati. Beati quei che soffrono persecuzioni per
amore della giustizia, perchè di questi è il regno
de cioli

Vos, qui forsan ( quod Dens avertat! ) peccatorum vitiorumque pondere pressi estis, et a via Dei alienati dies vestros vivitis; nolite tardare ad Dominum converti, et a tenebrarum opera abiicere. Oh in quantas tribulationes, in quot tristitiae fluctus animas peccatum submergit! Quam durum ct amarnu est Deum relinquerc, Deo iniquitatibus displicere! Impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest (1): Salvatorem, dilectissimi, Salvatorem vestrum respicite ; qui tota die manus suas ad Vos expandit, et Vobis illa dulcissima verba dirigit: Venite ad me, omnes qui laboratis, et onerati estis: et ego reficiam vos (2). Nolite, charissimi, nolite corda vestra obdurare, convertimini ad Dominum, obsecro Vos; praeteritarum enlparum poeuitentiam agite. Tactus quisque restrum vera animi contritione, ad Dominum properet, et ita eum alloquatur: Surgam, et ibo ad patrem meum, et dicam ei: Pater, peccavi in coelum, et coram te (3). Valde peccavi; sed precor, Domine, ut transferas iniquitatem servi tui (4). Deus meus, confundor, et erubesco levare faciem meam ad te; quoniam iniquitates meae multiplicatae sunt super caput meum (5).

<sup>(1)</sup> is, LVII, 20. (2) Mal. II. 28. (5) Luc. XV, 18. (4) Il Reg. XXIV. 10. (5) I Esd. IX. 6.

Voi, i quali per caso ( che Dio non voglia!) siete oppressi dal peso de' peceati e de' vizii, e lungi dalla via di Dio menate la vita; non tardate di convertirvi al Signore, e rinunciare alle opere delle tenebre. Oh in quante tribulazioni, in quante afflizioni il peceato sommerge le anime! Quanto dura cosa ed amara si è abbandonare Dio, dispiacere a Dio con le iniquità ! Sono gli empii come mar procelloso, che non può stare in calma. Guardate, dilettissimi, il nostro Salvatore, guardate, il quale spande a voi le mani in ogni giorno, e vi rivolge quelle parole soavissime : Venite a me, tutti voi che siete affaticati ed aggravati; ed io vi ristorerò. Non indurite i vostri cuori, o Carissimi, deh! al Signore convertitevi, pentitevi delle passate colpe. Ognun di voi, tocco da vero dolore dell'animo, si affretti al Signore, e così gli dica: Io mi alzerò, e anderò dal padre mio, e dirò a lui; Padre, ho peccato contro del cielo e contro di te. Io ho peccato assai ; ma ti prego, o Signore, di condonare al tuo servo il peecato. Dio mio, io mi vergogno, e non ho l'ardire di alzare a te la mia faccia ; perocchè le mie iniquità soverehiano la mia testa. In me crea, o mio

Cor mindum crea in me, Deus; et spiritum rectum innova in visceribus meis (1). Justificationes tuas custodiam: non me derelinquas usquequaque (2). Juravi et statui enstodire judicia justitiae tuae (3). Benedictus es, Domine; doce me justificationes tuas (4). Beneplacitum est Domino super timentes cum, et iu iis qui sperant super miscricordia ejus (5).

Dilectissimae animae erge Deum pine, quae virtatum christimarum ereccitatione, Sacramentorum et sacrarum rerum frequentia, modestia in incessu, aspectu, et vestitu, caram Domino ambulatis; effundite anto Deum corda vestra, timete ilma, in illo sperate, stabiles in via bona estote, ab omni citam levi culpa vos mundate, et perfectionen sanctam inquirite; Deus enim in Angelis suis reperit pexistatem (6). Et quoniam lata porta et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intraut per eam (7). Vos per agnistam portam intrate, quae ad vitam ducit; viam invenite, quae ad salvationem vos pervenire faciat. Nolite limere, uce cor vestrum codurbetur, si vos mundas odit et speriti; viriliter agite, in

(7) Mat. VII. 13.

<sup>(1)</sup> Ps. L. 11. (2) Ps. CXVIII, 8. (3) Ib. 106, (4) Ib. 12. (5) Ps. CXLVI: 11. (6) Job. IV. 18.

Dio, un cuore mondo, e riunocella lo spirito rello nelle viscere mie. lo osserverò gl'insegnamentituoi: non mi privare mai della taa grazia. Ho giurato e determinato di osservare i giudizii di taa giustizia. Tu sei degno, o Signore, di essere lodato e benedetto da tutte le ereature: fammi conoscere in tutte le cose la taa volontà, per mezzo della quale potrò sollanto consegnire la sautità e la giustizia. Il Signore si compiace di quelli che lo tenno, e di quelli che confidano nella sua misericordia.

Anime dilettissime verso Dio devote, ehe innanzi al Signore camminate nell'esercizio delle cristiane virtù , nella frequenza de' Sacramenti e delle sante cose, nella modestia del procedere, dell'aspetto e delle vesti; diffondete i vostri cuori ihnanzi a Dio, temete Dio, in Dio sperate, siate ferme nella via buona, purificatevi da ogni più leggiera colpa, e cercate la perfezione santa; perocehè Iddio anche uegli Augeli suoi trova difetto. E perchè larga è la porta, e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che cutrano per essa; entrate voi per quella stretta porta che conduce alla vita, ritrovate la strada, che vi faccia giungere alla salvezza. Non temete, nè il vostro enore si turbi, se il mondo vi odia e disprezza; operate con

Deo confortamini. Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur (1). In igne probatur aurum et argentum; homines vero receptibiles in camino humiliationis (2). Servite Domino in veritate, et inquirite ut faciatis quae placita sunt illi (3). Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi; ipsi gloria et nune et in diem aeternitatis (4).

Obsecto denique in nomine Domini vos quotquot estis, Dilectissimi, cujusvis conditionis et actatis, ut sobrie, juste, et pie in hoe saeculo vientes, officia vestra erga vos ipsos, erga proximum, et erga Deum diligentissime impleatis, uti S. Bernardus illa explicat verba: Sobrie ad nos, juste ad proximum, pie ad Deum. Vobis omnibus, cum lacrymis et in cordis mei effusione, Apostoli monita repeto: Induite vos sieut electi Dei, saneti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes invicem, et donantes vobismetipsis, si quis adversus aliquem habet querelam: sieut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem

<sup>(1) 2</sup> Tim. III. 42.

<sup>(2)</sup> Eccli, II. 5.

<sup>(3)</sup> Job. XIV. 10. (4) H Pel. III. 18

fortezza, ricercate in Dio il vostro conforto. Tutti quelli che vogliono piamonte vivere in Cristo Gesù, patiranno persecuzione. Col fuoco si fa saggio del-l' oro e dell' argento; e degli uomini accettevoli nella fornace dell' umiliazione. Servite di euore verace il Signore, e studiaten di fure quello che a Lui piace. Crescete nella grazia e nella cognizione del Signor nostro e Salvatore Gesù Cristo; a Lui gloria e adesso e pel di dell' eternità.

Prego finalmente nel nome del Signore voi quanti siete, Dilettissimi, di qualunque condizione ed età, ehe, vivendo nel secolo con sobrietà, con quastizia, e con devozione, adempiate con la più grande diligenza i vostri doveri verso voi stessi, verso il prossimo, e verso Dio, siecome quelle parole S. Bernardo spiega: Con sobrietà verso voi, con qiustizia verso il prossimo, con devozione verso Dio. Ripeto a voi tutti, in mezzo alle lacrime e nell'effusione del cuor mio, gli ammonimenti dell' Apostolo: Rivestitevi, come eletti di Dio, santi ed amati, di misericordia, di benianità, di umiltà, di modestia, di pazienza: sopportandovi gli uni gli altri, e perdonandovi scambievolmente, ove alcuno abbia da dolersi di un altro : e conforme il Signore a voi perdonò, così fale pur voi. E sopra intle queste cose conservate bace, charitatem habete, quod est vinculum perfectionis: et pax Christi exultet in cordibus vestris (1).

Gratias aganus omnes, Dilectissimi, misericordiosissimo Domino nostro, qui in Ecclesia sua saneta, unice vera, nos vocare dianatas est; illique, caput ejus, commendenns ounes in orationibas, Romanum Pontificem Summum PIUM IX, nt ad majorem Sanctissimi Nominis sui gloriam, et ad solidiorem omnium fidelium populorum aedificationem, omnipotenti sua virtute, cum, qui omnium Ecclesiarum gravissima laborat sollicitudine, semper muniat atque confirmet. Ounmque ex divinis Scripturis compertum sit, per Deum Reges regnare, potestatem non esse nisi a Deo, ac nos terrae Principibas propter conscientiam subditos esse debere, atque cos honorificare, quia sie est voluntas Dei (2); singulare nosteum erit officium rogare Denm pro amautissimo Rege nostro FRANCISCO II, qui nuper utrinsque Siciliae Regni gubernacula suscepit: mecam, dilectissimi, meeum er toto corde et assiduis precibus orate, nt ad injuactum officium peragendam, ei Dominus semper coelestis auxilii dexteram praetendat; o-

<sup>(2)</sup> Ad Col. 21.

<sup>(2)</sup> Ex Prov. VIII. Ad Rem. XIII. 1 Pct. II.

la carità, la quale è il vincolo della perfezione: e la pace di Dio trionfi ne' vostri cuori.

Ringraziamo tutti, o Dilettissimi, il nostro misericordiosissimo Signore, il quale si deguò di chiamare noi nella santa Chiesa sua, che sola è la vera ; e a Lui nelle preghiere raccomandiamo il Sommo Romano Poutefice PIO IX. affinchè per la maggior gloria del suo Nome santissimo, e per la più perfetta edificazione di tutt' i popoli fedeli, sempre provveda, e consolidi con l'onnipotente sua virtù Lui, ch' è affaticato dalla laboriosissima cura di tutte le Chiese. Ed essendo manifesto dalle Sante Scritture, che per Dio regnano i Re, che non è potestà se non da Dio, e che noi dobbiamo per risguardo alla coscienza essere soggetti a'Principi della terra, e ad essi rendere onore, perocchè tale si è la volontà di Dio; sarà nostro particolar dovere pregare Iddio pel nostro amatissimo Re FRAN-CESCO II, che poco fa prese le redini del Regno dell' una e l'altra Sicilia: con me, dilettissimi, con me pregate di tutto cuore, e con orazioni continue, affinchè il Signore stenda sempre sopra di lui la destra del celeste ajuto nel compiere l'officio, che gli è stato imposto; pregate che rate, ut salvum et incohumem dintissime eum ad amorem populi sui servet, ma simul cum Augusta Regina MARIA SOPHIA AMALIA; orale nt Josue fortitudine, Davidis humilitate, et Salomonis sopientia decoratus, Venerabili Ejus Matre favente, feliciter in subditorum suorum cordibus et animis requet; meeum orale, ut uberrimos benedictionum, omniumque coelestium gratiarum thesauros super eum, qui tanta erga Deum effulgel pietate, tanta erga sudditos benignitate, et super totum Regiam Familiam, Deus propiius effundat.

Ne omitatis demum, dilectissimi, cnixe deprecari pro me; oro vos, ut votis vestris infirmitati meae gratiae Dei auxilium petatis: ne unquam obliviscemini! Omnes oro, quia ad omnes pate facile eloquium meum. Ego vos in sacrificiis et obsecrationibus meis praesentes semper habeo, Vos pariter a Deo postulate, ut virtutes illus, quae nithi indigent, ad salutem animae meae ac vestrae procurandam, consequi valeum, et oneri, ipsis angelicis humeris formidando, non deficiam. Obsecro vos per Dominum nostrum Jesum Christum, et per charitatem Sanci Spiritus, ut lunghissimamente il serbi salvo ed incolume all'amore del suo popolo, insieme all'Augusta Regina MARIA SOFIA AMALIA; pregate che, adornato della fortezza di Giosuè, dell'umiltà di Davide, e della sapienza di Salomone, favorito dal patrocinio della Venerabile Madre di Lui, regni felicemente ne' euori e negli animi de'sudditi suoi; pregate con me, che Iddio propizio sparga i più copiosi tesori delle celesti benedizioni e di tutte le grazie sue sopra di Lui, il quale risplendeper la somma pietà verso Dio, per la grande benignità verso i sudditi, e sopra l'intera Regale Famiglia.

Non intralasciate in fine, o Dilettissimi, di pregare fervidamente per me ; deh 1 implorate nelle orazioni vostre l'ajuto della divina grazia alla mia debolezza: non ve ne dimenticate! Tutti prego, perocchè a tutti mi manifestai con facilità di linguaggio. Io vi ho sempre presenti nei sacrificii e nelle preghiere mie. Voi parimente chiedete a Dio, che io possa ottenere le virtù che mi sono necessarie per la salvezza dell'anima mia e vostra, e che non venga meno sotto quel peso, il quale anche agli omeri degli Augueli è formidabile. Vi scongiuro per il Signor nostro Gesù Cristo, e per la carità dello Spirito

adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum, ut veniam ad vos in gaudio per voluntatem Dei, et refrigerer vohiscum (1). Fleetite genua vestra ad Beatissimam Virginem Mariam in coclum Assumptam, ob eujus titulum Larienesis Cathedralis Ecclesis gloriatur. Sancti Pardi Episcopi, Dioceesis Patroni, suffragia petite, et ab illo quaerite, ut, si imitari non valuero, saltem rel a longe vestigia sequi data mihi sit facultas. Ad a lios Civitatis et Oppidorum omnium Larinensis Dioceesis Sanctos Patronos manus supplices levate, ut apud Omnipoteutem Dominum propter utilitatem vestram mihi fuveaut.

Dulcissima spe vestrarum orationum solatii et adjumenti recreatus, vobis, Veneraudi Fratres, et Filii in Domino dilectissimi, hane primam, peramanter, et plusquam paterni auimi sensu, meam impertior benedictionem in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

Vallen, die septima Julii 1859.

(1) Ad Rom. XVI. 50. 32.

Santo, che mi ajutiate con le vostre orazioni per me dinauzi a Dio, affiachè con lieto animo io remaga a roi per volontà di Dio, e con voi mi riconforti. Inginocchiatevi innauzi alla Beatissima Vergiue Maria Assunta in Cielo, del cui titolo si gloria la Cattedrale Chiesa di Larino. Invocate il soccorso di San Pardo Vescoro, Protettore della Diocesi, e dimandategli che, se io non sarò da tanto da poterle imiliare, possa almeno di lontano calcarne le orme. Innalzate supplichevoli le mani a tutti gli altri Santi Protettori della Città, e dei paesi tutti della Diocesi Larinese, affinchè pel vostro bene mi assistano appresso l' Onnipotente Signore.

Allietato della speranza dolcissima del conforto ed ajuto delle preghiere vostre, a Voi, venerabili Fratelli, e Figli nel Signore dilettissimi, affettuosissimamente e con sentimento di animo più che paterno, concedo questa mia prima benedizione nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Così sia.

Di Vallo, il di 7 Luglio 1859.

SBN 626607



